









Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Landau Finaly inc. 45



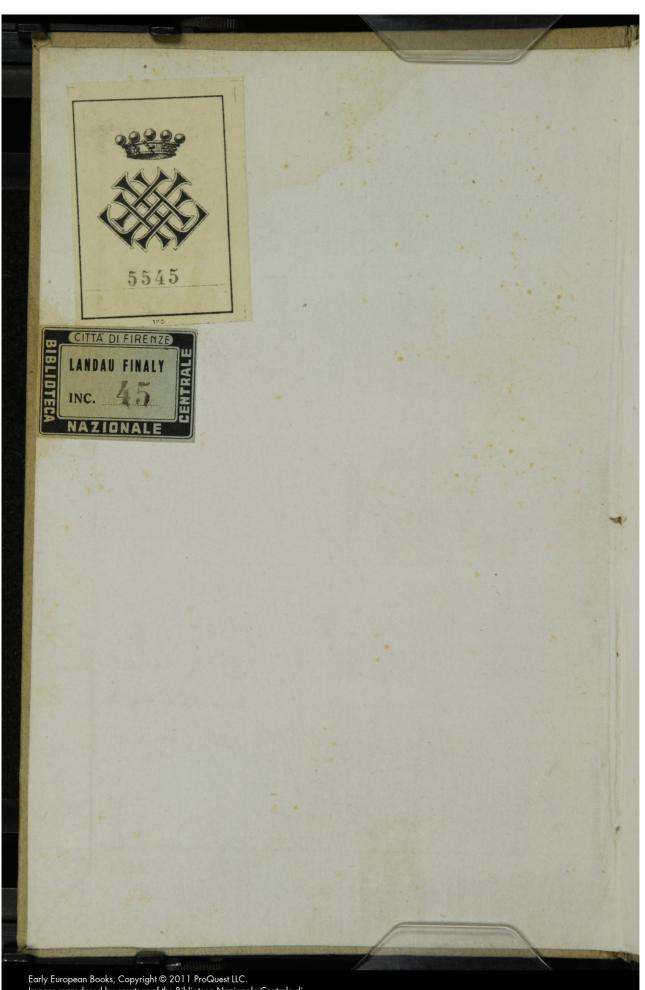

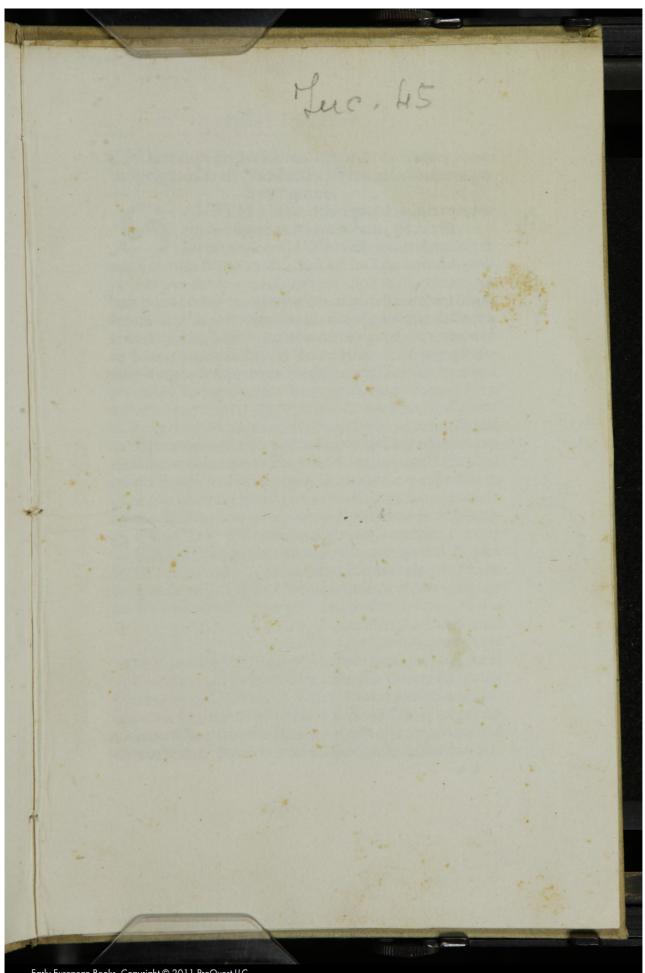

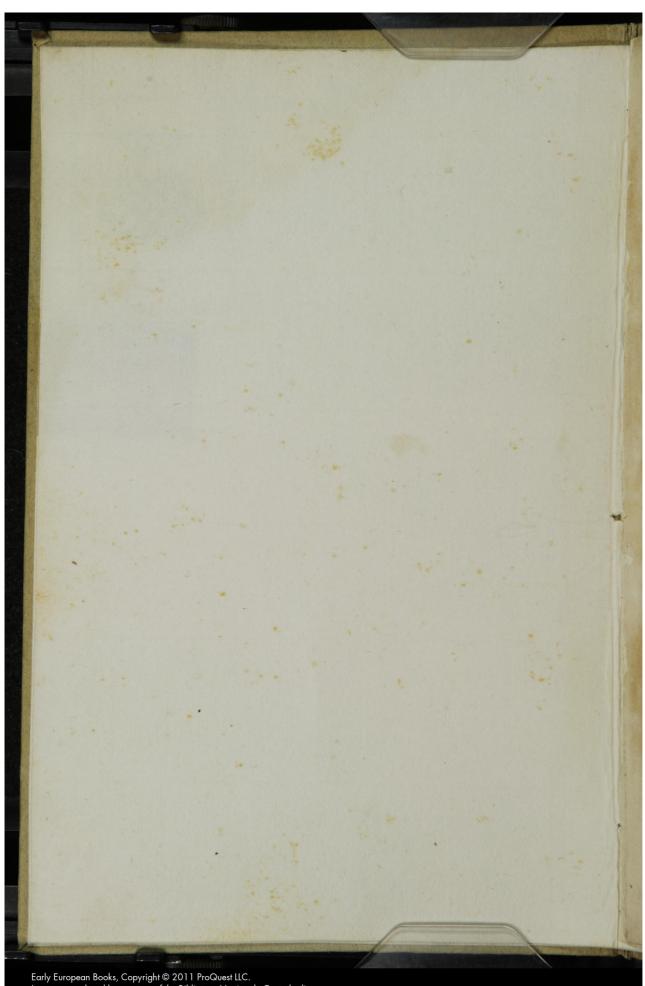

## Ielus Mariæfilius.

Psalmo exposto per Pietro bernardo da Firenze servo imprigionato di Christo alla Mirandola/imentre era

· ALVVM Me fac deus: quoniaz intrauerunt aquæ uspad animam meam. ps.lxviii. Lo omnipotente Dio/nelle mani delquale et ogní potesta & regnordilectissimi in Xpo lesursalute & pace & gaudio & consolatione del Spirito sancto/ha uo luto p sua bonta & misericordia manifestare a noi lisuoi fecreti & la sua omnipotentia: alla cognitione della qua le non aggiugne lo intellecto creato/perche e/termina/ to & non puo ire fuori del fuo termine/ & no puo ascendere a tanta & supprema intelligentia: Et ideo lo omni potente Dio e/una cosa/alla cognitione dellaquale lo in tellecto creato no puo p se peruenire: perche e/infinito: & lo intellecto humano efinito: et finiti ad infinitu nul la est proportio: Per laqual cosa la piccola creatura ratio nale quado entra in tanto pfundo/e/sommersa: Et ideo quelli liquali siuano comutando in questo modo/riman gono in tenebre. Questi sono quelli liquali guastano le opere di Dio: & cognoscono che guastono & uogliono guaftare: Ma li electi di Dio pigliano la cythara i mano ascendedo co uno core alto a Dioilamentandosi di quel li/liquali entrano in tanto pfondo/uolendo comutare sempre le cose di Xpo. Cantono li electi di dio adug co me dice iltitulo: In finem phis qui comurabunt. Cantono pquelli/liquali nanno comutando:ideft/tribulan do in elfine: idelt/priegano Dio che sicouertino in Xpo nostro fine. Et chosi sieno comutati/come prima loro si andauano comutando. Item dice: Psalmus ipsi Dauid: Píalmo ad epfo Dauid. Questo psalmo eldiritto a Dauid: & e/fug: Per laqual cosa li electi di Dio douerrieno cantare gsto psalmo a Dauid:ilquale e/interpretato pul cher aspectu / & fortis manu: che significa ilnostro Sal



uatore: ilquale e/bello di aspecto: In quem desiderat An geli prospicere. Et e/forte di mano: idest/forte di opere: forte di uirtute: Quia magna uirtus exibat de illo: & fa nabatoes. Essendo aduq sparse leuirture & simiracoli da Xpo/no crediate fratelli che eluoglia che indarno sieno operari epsi miracoli. Osignore dio Remio & dio mio por che li huomini no uoglino udire/tu miudirai pure una parola in questo alto mare: nel quale sono entrate le acque infino alla anima mia. Che tiadomandero io fir gnore! lo tiadomandero una fola gratia poi chete piaz ciuto/che io sia posto in nella ombra della morte/fammi questa gratia. Ergo Saluum me fac deus, O dío fammí saluo: perche se tu misarai saluo/io uerro ad abracciare & baciare latua dolcissima & gloriosissima faccia. De si gnore fammi saluo'. Q VONIAM Intrauerunt aque ulp ad animam meam. Perche le acque della obfidione sono entrate & penetrate insino alla anima mia. INFI Xus sum i limo profundi. Sono immerso in el pfondo del fangho delli miei peccati p essere conculcato da alli ch cantano ad te tutto ildi. ET No est substatia. O signo re eno ce piu substantia. O signore la substantia laquale era in le tue rose di adomasco gia passato uno anno del nostro Niccholo fauonarola/non fiorisce piu: Sed uenit aper de sylua & deuorauit cos: & no glie restato substan tia. VENi in altitudine maris. Et questo esstato pche io sono uenuto nella alteza del mare. ET tepestas demer fir me. ldelt/la tépesta delle putredine lingue: Contra di me le putredini mie lique mhano demerso. Propter hoc Laboraui clamăs. Per lagle cosa so misono affaticato in le orationi. Per gîta substătia rauce facte suit fauces mee. Sono facte roche lemie fauce: idelt/lemie forze/& limiei gusti sono molto debilitati. DEFecerut oculi mei. Sono máchati li miei occhi/le mie cotéplationi pla reueretia ch io ho hauto alla tua maiesta. DVm spero i deu meu. Quando io ho sperato i te Dio mio/allhora sono man chati gliocchi mici:idest/ilmio uedere:pche la cosa fini

ta no puo intedere la ifinita: Allhora fignore io mírico nosco quado io spero i re dio mio: Alhora io conosco & uedo: Q Vod multiplicati funt sup capillos capitis mei O signore gdo io miunisco a terallhora io conosco & ue do come sono multiplicati sopra licapelli del capo mio Q Vi oderűt me gratis. Quelli liquali mhano hauuto i odio/spotaneamête sono uenuti cotra di me.ET Cofor tati sunt q psecuti sunt me inimici mei iniuste. O signo re quelli liquali mhano pleguitato/sisono cofortati so/ pra di me iniustamete li inimici miel. Q Ve no rapuis tűc exsoluebă. Quelle cose legli io no ho uoluto rapire al lhora loro lehano absolte. DEVs tu scis insipiétia mea. O signore Dio mio tu sai lamia insipientia & lamia sim plicita. ET Delicta mea a te no funt abscodita. O signo re Dio limiei delicti no sono abscoditi dinăti a te. NOn erubescant i me q expectant te dne. Signore no sivergo gnino i me gili liquali aspectano te. No siuergognino i me li miei figluoli/aspectando la gratia tua. No siuergo gnino limiei fratelli di meraspectado la mano tua. DO mine uirtutu. O signore Dio delle uirtu tu se gllo che se Re delle uirtu/empi ilcore mio di uirtu. NOn cofundat sup me q querut te deus israel. O signore dio di glli ligli ueghono te p fede/speráza & carita & timore pfecto/no sieno cofusi sopra di me glli ligli cercono te. Q Vonias ppter te sustinui opbrobriu/opuit cofusio facié mea. Per che io piltuo amore ho sostenuto li obrobrii/la mia fac cia erripiena di confusione. EXTRANeus factus sum fratribus meis. Et per questo sono facto extraneo alli miei fratelli. ET PEREGrinus filiis matris mee. Et so no facto peregrino alli figluoli della madre mia:idest/ alli miei figluoli/figluoli della mia patria. Q VONiam zelus domus tue comedit me. O signore perche il zelo della chasa tua:idest, della chiesa tua miha mangiato: Quia zelaui super iniquos pacem peccatorum uidens. ET OPBRObria exprobantium tibi ceciderunt super me. Et tutti liobrobrii diquelli liquali exprobrauano te, p

sono caduti sopra di me. ET Operui in iciunio anima meam: & factu est in opbrobriu mihi. Ho ripiena lani ma mia di digiuni/jdi piu ragioni / & ogni cofa a me el facto in obrobrio. ET POSui uestimetu meu cilicium: & factus sum illis in parabolam. Ho posto p iluestimen to mio ilcilicio: & sono facto alloro i parabola. AD Ver sum me loquebantui qui sedebant in porta. Contro ad me hano parlato quelli/liqualihano feduto infu la porta. ET IN Me pfallebant qui bibebant uinu. Et in me hanno cantato quelli/liquali hano beunto iluino. EGO Vero orationem meam ad redomine: tempus benepla citi deus. Signore io ucramente fo & faro le mie oratio ni ate o Dio nel tepo beneplacito. IN multitudine mi sericordie tue exaudi me i veritate salutis tue. O signo re de fa secondo la moltitudine delle tue grande miseri cordie: & exaudisci noi nella uerita della tua salute. ERI Pe me de luto: ut non infigar, Ofignore trami del loto accioche io nonmi uimbratti drento. LIBera me ab his qui oderunt me. O signore liberami da quelli/liquali mi hanno in odio. ET De profundis aquarum. Et del pro fondo delle acque. NON Me demergat tépestas aque. Accioche la tempesta delle acque no midemerga. NEgs absorbeat me profundum. Et che io no annieghi in nel profondo. NEQue urgeat sup me puteus os suum. Et ancora che ilpozzo non apra fopra di me la boccba sua! parlando lungo tempo male contro ad te:idelt/ contro alla tua doctrina. O signore so fo questa oratione a te. EXurge deus/ & iudica causam tuam. Leuati suso signo re Dio / & iudica la tua causa. EXaudi domine : quia be/ nigna est misericordia tua. O signore exaudisci le oraz tioni delli serui tuoi: perche ella e/benigna latua miseri cordia:et pero SECundum multitudinem miseration & tuarum respice in me. O signore secondo lagrande mol citudine delle tue misericordie risguarda in me.ET Ne auertas faciem tuam a puero tuo. Et no leuare latua fac cia dal tuo puero. Q Via puer ego sum i cospectu tuo:

quoniam tribulor/uelociter exaudi me. O signore exau discimi/pche io sono fortemete tribulato. IN Tende ani me mee: & libera eam. Intedi fignore alla anima mia/ & libera glla. PRopter inimicos meos eripe me. O figno re liberami dalli miei inimici/liquali cerchono lanima mia. TV Scis improperium meű & confusionem meã/ & reuerentiam mea. O signore tu sai limiei improperii & lamia confusione/ & limiei flagelli/ & lamia reueren/ tía: laquale ho sempre a te: & ch lihuomini hano hauuta a me per te. Certo io so signore come in nel conspecto tuo sono tutti quelli/liquali tribulano me:come dice il psalmo: IN conspectu tuo sunt omnes qui tribulat me. IMPROPERium expectauit cor meum/& miseriam; Improperio ha aspectato ilcore mio/& etiam in mile/ ria/essendo dalla longa da te. ET Substinui g simul con tristaretur, & non fuit. Ho sostenuto quelli/liquali si an dauano contristando: & no fu nessuno che uolessi essere fopportato. ET qui consolaret: & non inueni. Cerchai fra li figluoli miei & diligentemete inuestigai di chi mi consolassi. ET non inueni: Et no lho trouato. Aspectano ehe quella bella uigna facessi della uua dolce & buo. na/& ella ha facto lambrusca: pche li miei figluoli sono stati reprobi contra di te. ET dederūt in escam mea fel. Et pillacte delle sacrescripture/ilquale a me tu hai cocef o sdolce & buono idettono limiei figluoli i nel miocibo ilfele: &hano corropto li dolci & facri cibi co la gola del core delloro parlare. ET In siti mea potauer ut me aces to. O signore lesu perla sete laquale lugo tempo ho sem pre hauuta delle anime loro con tanti sudori co tante fa tiche/co tanti desiderii divini: & p questa sacra sete mia POtauerut me aceto. Mhanno dato bere lo aceto; idelli duro core/obscuro intellecto/obstinatione danimo/per la loro spirituale superbia & prauita di lingua: p laqual cosa sono constrecto signore lachrymosamete cantares ricordadomi della loro felice eta/dicendo: Omnes decli nauerűt: simul inutiles facti sunt: nő est g faciat bonum

non est usquad unfi. Onde quis dabit capiti meo aquam & oculis meis fontem lachrymaru: & plorabo die ac no cte interfectos filie populi mei! Chi sara quello/ilquale dara alcapo mio lacqua & agliocchi miei fonte di lachry me/accioche io piangha ildi & lanocte li miei figliuoli morti del popolo mio! Hora fignore parleremo delli no stri obstinati figliuoli:dipoi di gllo che io sono/laudan do ilnome tuo: dipoi diremo alcielo & laterra che tilau/ di:pche tu harai facto falua lachiefa tua:et la semeta del li tuoi serui possederanno quella: & in epsa habiterano. Hora uegniamo al pposito delli obstinati nostri figluo li pieni di spirito diabolico: O signore io glichiamo tutti al judicio dinati ad re: & dico cosi: o che loro uenono ad te 10 che loro uenono ame: Se loro uennono ad te/non saria interuenuto questo: adung dimostra che loro uen nono ad me:idest/ per gloría & honore pprio: & altepo che ilfrumeto no era acora granato/ma era uerde/no ha facto resisseria alle battiture. Et po signof tu miapparec chiasti questa disordinara mensa/& lungo tempo la nu tristi co li tuoi cibi sacratissimi/conla sacratissima & san cra rogiada della diuina gratia. Onde fignore cotra que sti figliuoli obstinati/che non siuogliono convertire ad te.FIAT Mensa eorum coram ipsis i laqueum. Sia facta questa loro mesa piena di delitie dinati alloro in laccio. ET IN Retributionem & scandalum. Sia dato in retri butione in laccio:idest/laqueos ignis:Sulphur & Ipiri/ tus procellarum pars calicis eorum: & in retributione & & scandalo, che ogni cosa uada loro arrouescio. OBScu rentur oculi eorum ne uideant: & dorsum eorum semper incurua. Sieno obscurati gliocchi loro:idest/dello Intellecto/perche elnon vedino: & le spalle loro sempre uadino incuruando: ideft/li substentaculi siuadino pie/ gando/partendofi da quello chee/ & uadino aquello che non et & che conduce lhuomo in miserabile essere: On de sidesidera in quello loco di non essere: essopra quelli figliuoli che uogliono stare obstinati EFFVNDe super

cos iram tuam. Effundi sopra di loro la ira tua: excita il tuo furore/ & effudi la ira: leua lo aduersario/ & affliggi lo inímico. ET Furorire tue coprehendat eos. Elfurore della ira tua coprenda qlli.FIAt habitatio eoru deserta. Et tutte leloro habitationi sieno facte deserte. ET in ta/ bernaculis eog no sit q shabitet. Et i netabernaculi loro no sia nessuno che habiti. 'Q Vonia que tu pcussisti psecuti sunt. Perche gllo ilquale tu pcotesti/& linostri figluo li co grade audacia hano percosso/& hanno risguardato sopra ildolore delle mie piaghe; quale con la sagitta della loro lingua hanno facto/aprendo labocca loro. Etideo Sup dolorem uulnere meore addider ut/Appone iniqui/ tatem sup iniquitate eorum. O signore aquelli figluoli che uogliono stare obstinati/accresci la iniquita sopra la loro iniquita/andando sempre dimale in peggio in nel ben uiuere christiano. ET non intrent in iustitia tuam. Et no entrino i ella tua iustitia:idest/in elregno tuo. O fi gnore farai tu que s'scancellerai tu qui miei figluoli del li bro tuo! De no signore: da alloro spatio di penitentia. Horsu signore poi che tu unoi cost a glli figliolini che so no obstinati/uoglio acora io co lachryme. DEleant deli bro uiuetiu: & cu iustis no scribant. Sieno scancellati del libro de uiueti: & no fieno scripti co li iusti: pche loro ha no cotradecto a te & alla tua doctrina. Hora fignofio uo glio parlar un poco teco della mia pouerta. EGo su paup & dolens. Ma io ueraméte sono pouero & dolente delli miei peccati. SA Lus tua deus suscepit me. Ma latua salu te/idest/latua gratia o dio mha riceuuto. L'Audabo no men dei cum cantico: & magnificabo eum in laude. Cer to figliuoli miei io laudero il nome di Dio con cantico & in laude magnifichero lui . ET PLA Cebit deo super uitulum nouellum. Et cosi piacera a Dio sopra iluitello nouello. CORNVA Producentem & ungulas. Ilquale pduce fuora li cornetti & le unghia; idest/lefloride ani me pducente fuora la gratia del Spirito sancto. VIDeat paupes & Tetentur: querite deum /& uiuet anima uestra.



and the sum of the sum

Bo ma sor la la so la ma

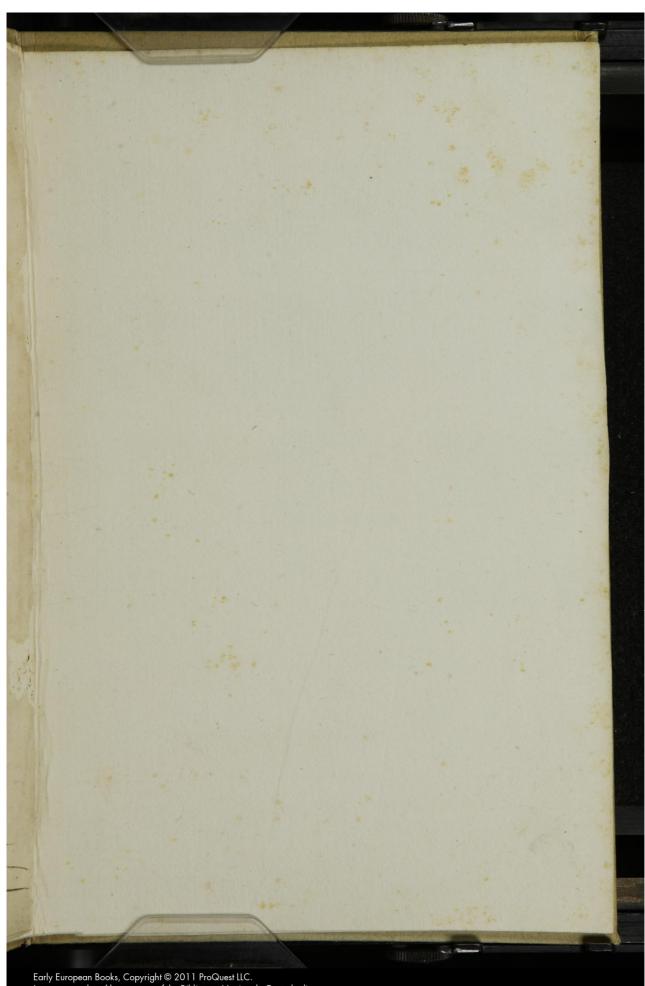

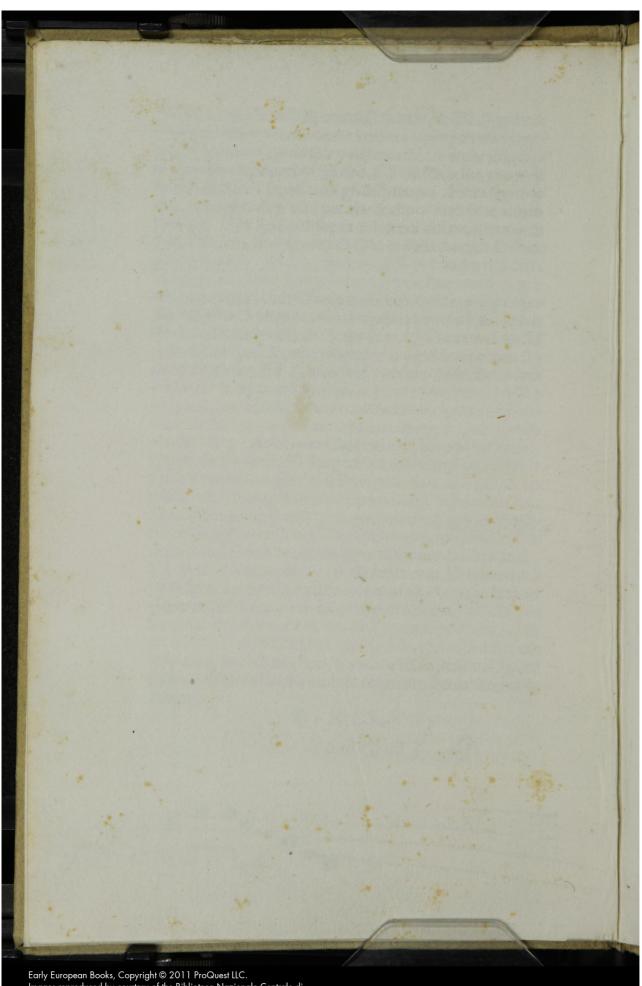

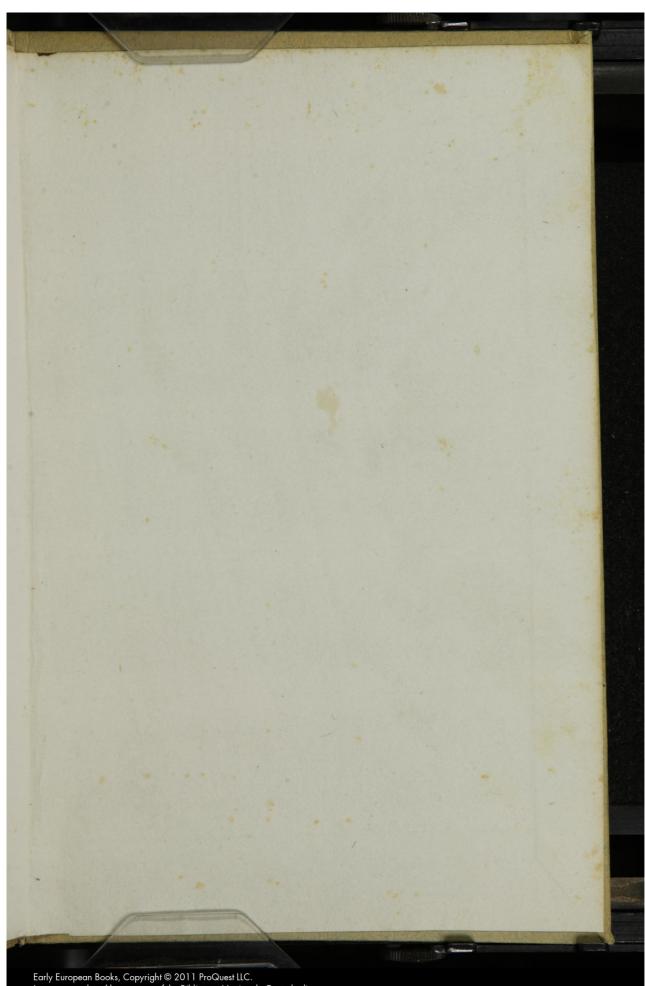